# 

## POLITICO " QUOTIDIANO

Ufficiale pegli atti giudiziarii ed amministrativi della Provincia del Friuli

Esce tuiti i giorni, eccettuati i festivi - Costa per un anue antecipate il. in 32, per un semestre il. in 32, per un semestre il. in 32, per un semestre il in 10, il la (ex-tiaratu) Via Mauzoni presso il Teatro sociale N. 113 rosso I piano; Un numero separato costa cent. 10,

o per un trimestre it. 1.8 tanto pei Soci di Udine che per quelli della Provincia a del Regno; per gli altri Stati un numero arretrato cent. 20 - Le inserzioni nella quarta pagina cent. 25 per linea - Non si ricevono lettere sono da aggiungersi la apasa postali - I pagamenti si ricevono solo all'Utilicio dei Giorente di Udine in Casa Tel- I non affrancate, nè si cestutuiscono manoscritti. Per ghannunci giudiziarii esiste un contratto speciale.

Col primo di marzo corr. è aperto un nuovo abbonamento al Giornale di Udine ai prezzi indicati in testa del Giornale.

UDINE, 4 MARZO

Un doloroso e solenne spettacolo deva jari aver presentato l'Assemblea costituente francese. Thiers vi ha cominciato la lettura della condizioni di paca; ma la commozione gl' impedì di proseguire e fu il signor Barthelemy di Saint-Hilaire che la continuò e la conchiuse. Tutti i dettagli di questo trattato i lettori li troveranno fra i nostri dispacci odirro; essi del resto non danno che con ampiezza maggiore quello che già si conosceva. Terminata la lettera del trattato di pace, su cui Thiers chiese l'urgenza, Follain tentò d'impedire che questa venisso addottata, qualificando la condizioni del trattato coma vergognose ed inaccettabili; ma egli e il Gamhetta che aveva proposto la runione per oggi de'l'Assemblea negli Uffici evitando in tal modo l'urgenza, videro respinte le loro proposte dietro il caloroso iuvito di Thiers all' Assemblea di affettare il più possibile la conchiusione del doloroso srgomento. L'Assemblea ha quin ii deciso di tenere seduta pubblica oggi, ed essa non tarderà a ratificare questo nefasto trattato « subendo, como dico l' articolo 4º del trattato modesimo, una necessità di cui non è responsabile ...

Secondo i più recenti dispacci oggi dovrabba aver luogo l'ingresso trionfale dei prussiani a Parigi. Un proclama di Picard ai Parigini annunciando che questa parata i teleschi l'hanno voluta in conpenso della restituzione di Be'fort alla Francia, scong'ura la pripolazione a trasate carma en unità. Non pare peraltro che la sua preginera abbii ad esserpienamente cemdita, perché da Parigi si segnala una agit. z om g avistima e che accenna a convertirsi in comanezioni e trambusti violenti. I giornali tuttavia sono unanimi nel consigliare si cittadini di rinchiuders, tutti nelle rispet ivo abitizioni e di cvitare egni conflitto. Essi sanno che questo non farebbe che aggravare la condizione miserrima in cui si trova la Francia, dicchè i prussiani, provedendo la possibilità d' una sommossa in Perigi, hanno già prese tutte le misure opportante per tenderla infruttuosa. Gli artiglieri della guardia reale, racconta a tale proposito il Paris Journal, hanno già mess) in batteria sui b stioni che dominano Parigi due Krupps ed un mortaio rigato, tutti d'enorme calibro. Furono dei pari rivolti contro la città i dua famosi cannoni ex francesi, Valerie o Marie-Jeanne non che le gabbionate armate in tutto puato. Nei forti non vi sono meno di 25 Krupps d'ogni medello in batteria e pronti al aprire il fuoco. Sembra che in caso d'attacco, la Marie-Jeanne dovrebbe cominciare a tirare sut Pantheon. I forti sono insomma completamente in istato di difesa dal lato della capitale. I pezzi sono puntati; alcuni dei terribili mortai rigati futono mussi in posizione del piano inferiore; e un officiale assicutò che parecchie polveriere contengodo delle bombe incendiacie. Ovunque, ove il bisogno potesse rich e lerio, furono prese le precauzioni più formidanti.

La Patrie dice di ritenere cho i' Assumblea Co-

stitue de non convali lerà l'elezione dei principi della Casa d' Orleans. Altri giornale invece pensano precimento l'opposto, e pariano già degli effetti che questa convalidazione patrebbe produrro. Nel caso però che la loro elezione n'in fissa cuavalidata, il corrigionaliante parigino della Perseveranza di se che tatto è preparate un le ricon turii trionfalmente all'Assemblea, Non solo verranno rielatti nei circondarii primitivi, ma si farebbero tutti gli sforzi on la fisi co naminati in tutti i dipartimenti ove le opzioni lasciassero vacanzo. Il partito orleanista che ha fatto nominare Thiers in 20 dipartimenti, disportà in favore dei principi, anzitutto, di queste 19 elezioni. Quindi l'Assemblea che li avrebbe respinti ora in condizioni quisi normali, non potrà farlo quin lo essi si presenteranno in nome di milioni di elettori. Per quanto il sig. Thiers ed i suoi cerchino di dar al intendere che vogiono la repubblica carlamentar. a borghose » finiranno per iscoprira il giuoco a cui ten jono.

D'altra parte la stesso corrispon lenta assicura che una grande propaganda vien fatta in Germania fea i prigionieri in favoro della dinastia Banapartista. Pare che l'obbjettivo al quale si rivolgono ora i bonapartisti, sia quello di sottoporre al voto. po, olara la sollia fra la monarchia e la repubblica. Una volta deciso in favore della prima, essi lavoreranno per un nuovo 8 maggio. Tutto ciò pare un sogno, ma in Francia molte volte i sogni si son cangiati in realtà. Non n'è egh uno per esempio che ora un'aitra proposto chieda la restaurazione di Enrico V con er-de il Conte di Parigi, e che sia appoggiata da 175 deputati dell' Assemblea Casti-

A Vienna su jeri tenuta un'. Assemblea poposara in cui passò ad unanimità una mozione tendente all'intro-luzione del suffragio universale. Questa Assemblea era stata preceduta da un'altra dell'Associazione tedesca, cui assistevano alcuni membri del Consiglia deil' Impero e delle Dieres Languer' milia cessità d'un' intima alleanza colla Germania, e si fecero di hiaramoni contrarie al federalismo sotto qualsusi nome e forma, protistando contre niteriori concessioni alla Gillizia, e promettendo appoggio ad un Gaverno che produci un Pariamento focte, sorto dalle elezioni dirette.

#### LA PACE.

La proce è fatta. I Tedeschi hanno voluto imporre alla Francia le condizioni duriss me del conquistators ed ottennero quanto volevio . Brenao hi pisto la sua spada sulla blincia, perché l' oro da portar via fasse quanto più si patesse. Væ Victis! Non c' à Telesco, il quala non voglia giust licare la dutezza dello condizioni imposte; nna c'è giornale che non c'erchi gli argomenti per ginstificarle.

Ma il fatto è, che questa fatica, cui i giornali tedeschi si danno, prova che c'è qualcosa nella storta del lero medesimo paese, che dice ad essi, che questa non è una pare.

Gustificano l'entrata a Parigi con quella di Nipoleone a Berlino, rancontata da Thiers, la conquista dell' Alsaria e della Lorena con quella delle provincia tedesche fatte da Napoleone al principio del secole, il fatto proprio colle intenzioni dei Francesi di pigliarsi la sponda sinistra del Reno.

Ma dimenticano che a vendicare le conquiste francesi sulla Germania tutta questa, alleata coi Russi e cogl' laglesi, si lerò contro la Francia per strappargliole; o si dimenticano che se i Francesi avessero conquistato la riva sinistra del Reno, od il Belgio, si sarebbero levate contro di loro altre potenze. Dimenticano, che dopo avere ridotto la Francia entro a' suoi antichi cenfini, menomandoli di qualcosa, i Tedeschi considerarono sempre il loro vicino come l' Erbseind (il nemico erelitario!), terribile e profetica parola.

Ogni Tedesco dovrà ora considerare di avere realmente il suo Erbfeind nella Francia, la quale vorrà prendere la sua rivincita ad ogni costo. Per quanto mutabili i sentimenti della Nazione francese, essa non dimenticherà mai la spina infittagli nel cuore, che l'Alsazia e la Lorena, Metz soprattutto, costituivano per lei una difesa, alla quale dovrassi sostituire ora il petto d'ogni Francese, che si agguerrirà per riprendere le perdute provincie. Le perd.te subite, per quanto si giustifichine col diritto della guerra, per quanto si vogliano mostrare inconcludenti, restando ancora una Nazione di 36 milipui di abitanti, lasciano nella Francia un motivo di disorganizzazione interna. Ci vorrà molto prima che la Francia stabilisca un Governo che possa durare; e Parigi senza Metz e senza l'Alsazia e la Lorena accresce il vizio originale della eccentrità di una capitale, attorno a cui era ordinato il siste-. centralizzafor questle guerra, avra in so il germe del federalismo, senza poterlo svolgere; e ciò sarà cagione di molti disordini interni, ed accrescerà la tendenza a ripiombarsi in nuove guerre. Perchè non dovrà accadere ora dei Francesi quello che accadde dei Tedeschi dal 1813 al 1815?

La Germania ha creato ora un potente alleato a' suoi nemici ed a quelli della sua libertà, dello sue espansioni verso l'Oriente. La Russia autocratica sa di poter contare sopra l'alleanza della Francia, quando veglia lasciar fare a questa, a patto che lasci fare a lei in Oriente a danno di tutte le Naz oni civili dell'Europa. I Tedeschi giustificano il diritto di conquista, che era stato condannato da tutte le Nazioni libere e civili dell'Europa; e lo giustificano contro sè medesimi. Il giorno d'una alleanza tra la Francia e la Russia la conquista ai danni della Germania e delle altre Nazioni e della libertà sarebbe giustificeta da quello che ora si fa dai Tedeschi e dalla infinita cura cui essi si danno per convincere sè stessi di fare bene.

La Germania con quest'atto crea a sè un nemico in sè medesima. Già parlano i Tedeschi con atto di minaccia contro agli Svizzeri, contro ai Danesi, e già manifestano le loro intenzioni di unirsi, coi Tedeschi, gli Slavi e gl'Italiani dell'Austria, a tacere

del Lussemburgo e dell'Olanda forse. L'appetito viene mangiando; e noi sappiamo con quanto ingegao i Tedeschi sanno stuzzicare il loro baon appatito! Sappiamo che il Reno si difende al Po, e che altre conquiste sono meditate a nome del diritto al mare, a nome del principio germanico, della coltura tedesca, della tedesca moralità (deutsche Sittlickeil). Badino, che il fare la scimmia alla Francia di Luigi XIV e di Napoleone l'asrebbe ora un anacronismo, e che, se tutta l'Europa si leto contro il nuovo Carlomagno, potrebbe non dormire, ore il nuovo imperatore della Germania volesse imitarlo. Pensino al significato delle parole di Grant, che trova una somiglianza agli Stati-Uniti nel nuovo ordinamento della Garmania, e che hanno i barbati alle porte, e che questi barbari, nemici della civiltà delle libere Nazioni dell'. Europa, furono questa volta, come nel 1813, i loro alleatif Allora 'era giuste e necessario per emanciparsi, ma ora? Non e di cattivo augurio il ricordarsi tanto della storia antica, ed il non vedere l'attuale e la futura ?

 $-\mathbf{P}_{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{V}_{\mathbf{r}}:$ 

#### BADATE

Quando la quistione romana pareva posta nel dimenticatoio, noi abbiamo detto al paese ed al Governo, in un opuscolo su tale quistione e su di una soluzione europea di essa, da promuoversi dal Governo stesso: Radatat R nna anistiana abantina imbarazzi all'interno, e di debolezza all'estero. Bisogna scioglierla, moderando anche le nostre pretese, ma bisogna scioglierla; e presto. L'abolizione del Temporale è già un grande fatto : purche si ottenga questa, siamo corrivi nel resto.

Quando il Governo di allora non si dava alcun pensiero d'intavolar la quistione di Roma diplomaticamente, ci siamo rivolti all'opinione pubblica d'altra maniera, ed abbiamo detto: Badate! Voi sarete sorpresi da tale quistione, senza nemmeno avere avuto il tempo di pensare e di discutere il modo di scioglierla, di assicurare indipendenza al petere spirituale e libertà alla Chiesa, separando dal potere civile la Chiesa e sopprimendo ogni ingerenza di questa nelle cose civili. Le menti vivono di tradizioni ed una opinione non si è ancora formata nel paese. Bisogna formarla fino a che ci è tempo. Dopo, sarebbe troppo tardi.

Quando l'occasione di impossessarsi di Roma e di abbattere il Temporale venne, noi abbiamo gridato forte e costantemente, in modo da far meravigliare quelli che sono destinati a non capire mai niente: Badate! La Nazione italiana sarebbe degradata, non esisterebbe più, se perdesse questa occasione di levare d'imbarazzo sè stessa e tutte le altre Nazioni cattoliche, le quali non amano il Tem-

simo Bibliotecario della Marciana ci prova antora luminosamente quanto affetto egli conservi pel no-

stro paese. Il lavoro del Valentinelli (esaminato dall'Occioni-Bonaff ine) concerne dunque Pordenone, e i documenti che s rvono a dimostrare il nesso politico di questa Città feinlana con Principi tedeschi, et in particolare con quelli della Casa d'Absburgo.

Di questi documenti rilevasi come questi Principi avessern e conservassero per lungo tempo il titolo di signori o Conti di Pordenone; como da loro fosso data quella città in pegno a parecchi feudatari del Frioli o a signori Veneziani, nello scopo di ricavar denaro con cui combattere i Patriarchi ; come venisse persino sul dominio di questa nostra Città assicurata una dote principessa. E sifficto nesso di Pordenone cella Casa d'Absburgo dorò per un secolo, anche dopoché Venezia, nel 1420, ebbe il dominio del Friuli. Ora durante codesto periodo Pordenone, quest' isola storica, (cha: la dice il prof. Occioni -Bonaffons) fu soggetta a grandi discordio o soprusi, di cui nei Documanti raccolti dal Valentinelli stanno copiosa ed avidenti le prove. E nelle guerre italiane cha contrasseguarono il principio del secolo decimosesto. Pordenono alternativamente appartenne ai Veneziani, ad un capitano di ventura (l'Alviano); finchè

nel 1521 fu confermata alla Repubblica veneta, venendo poi, nel 1583, staccata dalla Patria del Friali.

Che se a molti potesse sembrare strana la con lizione di codesta isola storica frammezzo la friulare Fendalità e il dominio della Repubblica, parecchi documenti comprevano coma l'autorità dei Principi austriaci su Pordenone, esercitata mediante un capitano, fosse poco men che di nome. Se non che da altri documenti risulta como eziandio siffatta lieva autorità ai Pordenonesi pesasse, dacche fecersi grandi feste, lorquando avvenne la dedizione definitiva della loro città alla Veneta Repubblica.

Noi abbiamo voluto dare queste breva conno bibliografico sul iavoro del Valentinelli e sulla critica che na fece l'Occioni-Bonassons ad onora d'entrambi e aftinche sia ricordato da coloro, i quali volessero occuparsi di storia friulana, come anche ad incoraggiare altri, sull'esempio di questi egregi a porsi con nobile proposito ad esplorare quel tesoro di storici documenti che il Finii possede a seguo della sua importanza ne' passati secoli.

## APPENDICE

Documenti su Pordenone.

Ad illustrare il nostro Friuli in senso storico, e giovarono le pazienti fatiche d'illustri postri conterranei, vi contribuirono al ri, italiani o stranieri, can iscritti e persino con mezzi pecuniarii. Il che è a dirsi buona ventura di questa regione italica, la cui storia speciale offre una successione maravigliosa di fatti, che strettamente si connettono con totte le metamorfosi a cui an lò soggetto il vivere civile, e insieme con lo sviluppo generale della storia europea.

E ciò ricordiamo ora a proposito di un opuscolo edito a Firenze, che contiene l'esame critico cui il professore G. Occioni-Bonaffons fece di un volume dato alla luco dalla Commissione storica della imperiale Accademia delle scienze in Vicnna. Questo volume presenta agli studiosi un'importante Raccolta di documenti intorno alla nostra Pordenone,

Documenti che appartengono a lungo corso di auni, c.oè dal 1272 al 1514.

Ned è a maravigliarsi se l'Accademia viennese con tanto studio ed amore abbia cercato di stringere relazioni coi dotti friultai, quali furone il Bianchi e il Pirona, e se era pubblicò a proprie spese il citato lavoro del cav. Ginsappe Valentinel'i Bibliotecario della Marciana. Difatti, prescindendo dalle suscennate ragioni, per cui la cognizione perfetta della storia friulana può giovare a completare il concetto critico della storia generale, le frequentissime e meltiplici relazioni in cui si trovò il Friuli coi Principi e cei Popoli austriaci, dovnta alla prossimità del territorio ed a causa pal-tiche, consigliavan quell'Accademia ad accoghere con favore, e ad incoraggiare i nostri ricercatori e commendatori delle antiche cose friulane. Del quale ioc raggiamento noi a quella Accademia illustra dobbiamo ricoloscenza, come la dobbiamo al Valentinelli, che, non nato in Friuli, volle ad esso indizzara con predilezione insuoi stu j. Che se pubblicando in passato un altro giusto volume cul t tolo de Bibliografia frinlana, egli giovò a far conoscere l'attività intellettuale de' Frinlani, affinche losse loro ossegnato il posto che meritano nella storia letteraria d'Italia; con la pubblicazione, cui acceniamo, il chiaria-

porale, lo trovano un' istituzione assurda e tristissima, ma si credono impognate a sostenerla, tanto più che non esse ne soffrone, ma questa invidiata Italia le conseguenze. Si Ititubava, ma si andò. Noi però soggiungevamo: Badate! Confinate il Temporale e tutte le sue istituzioni, che possono avere un carattere cattolico, non italiano, in luogo dove stieno tutte, separate dal resto, senza pericolo per noi e senza che sieno cagione d'imbarazzi da parte nostra di lagni dalla parte di altri. Date generostmente, date tosto, e che la sia finita presto, subito. Periculum in mora !

Quando abbiamo veduto che si andava a tentoni, che si disputava sul più e sul meno, che non si sapeva proprio quello che si volesse, che si concedeva più o meno ad un tempo di quello che eccorreva, che si metteva troppa carno al fuoco, che s' iniziavano riforme radicali, non studiate, non previamente discusse e che si volevano sciogliere a tamburo battente, schbene la necessità di scioglierie tutte sul momento fosse tutt' altro che dimostrata, ed il modo di farlo fosse tutt' altro che desiderato dagli altri Stati, ai quali volevamo usare riguardo, abbiamo replicato forte: Badate! liberatevi da que. sto papa, fate presto, ed il resto discuteremo poi > miglior agio. Il Consiglio non si segui, e si procedette di errore in errore, d' imbarazzo in imbarazzo; e siamo di nuovo come i pulcini nella stoppa, e pretendiamo di volere la conservazione dei gesuiti in nome della libertà della Chiesa, in nome della libertà d'insegnamento, di tutte le libertà. Badate! o sofisti, o rettori, o uomini che accomodate la parola per nascondere a voi stessi gl' imbarazzi del momento, non per trovare il modo di toglierli ora e poi. Badate ! che i Gesuiti sono il Temporale personificato; sono più, sono il Temporale fatto una istituzione, una associazione ad un tempo pubblica e segreta che vi sfila e v'insidia, il Temporale fatto una Religione. Il Temporale divenuto istituzione religiosa si confonde colla, esistenza dei Gesuiti. Il Principato papale di prima era simile agli altri Principati ecclesiastici. Aveva di peggio forse, che essendo stato sorretto e sfruttato dai nipoti e figli de' papi e dal feudalismo delle famig'ie cardinalizie e dal generalato delle fraterie, era più diso dinato e più prepotente di tutti gli altri, e che tagliando in due l' Italia impediva l'esistenza della Nazione itatolicismo è una dollrina gesuina. Somo por catsuiti quelli che trovarono soldati e danari per il Temporale e nemici all' Italia per acstenerle, e non cesseranno di farlo. Sono i Gesuiti quelli che ne fecero quasi un dogma dell' Infallib l', e che vi promisero di sollevare le plebi ignoranti, e mantenute appositamente tali, contro i Governi, contro gli abbienti, contro la libertà. Se voi credete di lesciare ai nemici dichiarati dell'Italia, della sua unità ed indipendenza, della libertà, della civiltà, il potere e la libertà di offendere tutto questo, non venite a dirci di essere liberali.

Se non potessimo avere Roma che a questo patto, se per costituire Roma in centro dello Stato, dovessimo comunicare a tutta l'Italia la peste del Temporale identificata col gesuitismo, varrebbe molto meglio rinunziare a Roma e configarvi, come in un Lazzaretto, tutti questi nemici irreconciliabili della Nazione e della libertà. I pericoli della Nazione non provengono no da qualche maifattore, che posse venire accolto dal Pontefice in quel Vaticacio, dove ora i Gesuiti lo tengono prigioniero; ma ben-i da questa pretesa d'innestare le istituzioni della libertà: italiana sul gesuitismo e sulle altre fraterie di Roma e di accomunare a tutta l'Italia il beneficio di queste istituzioni, le loro leghe e sette, il loro insegnamento antisociale. Badate! che di tutto questo c' è il germe nell' incomposto progetto dei settanta ed in quanto vanno dicendo gi' improvvidi spegnitoi del giusto sentimento popolare, che conosce i suoi polli, e che giulica la libertà da' suoi frutti, non dalle sofistiche teorie che ora si fanno.

Badate! che voi, per evitare qualche imbarazzo momentanco, ve na procacciate molti altri per l'avvenire, ben più grandi e maggiori [di quello che voi pensate e di quello che vi bastino le forze a rimnoverli. Badate! che costringerete il prese a dividersi in partiti come quelli del Belgio, a porre da una parte le sette che vogliono dominare il paese sotto la veste della religione dall' altra altre sette, le quali in nome della libertà a per l'antagonismo con esse, saranno spinte verso l'irreligio-

Badate! che mentre credete di distruggere, di avere distrutto il Temporale, voi correte rischio di sottoporgli tutta la Nazione. Voi ci chiamate a lottare contro: e si lotterà, quando sarà necessario. Sarebbe di certo viltà l'abbandonare le lotte della libertà quando si ha consumato la maggior parte della vita in questo. Ma noi avremmo voluto che i i sibile.

liberali lottassero sepra un altro campo, che potossero resimente dedicarsi ad educare ed innovare il paese colla scienza o coll' attività. Noi avremme veluto, che la libertà fosse per gl' individui ed anche per le associazioni, il cui scopo sia manifestamente buono, non per le sette che si ammantano della religione per iscopi egoistici e contrarii al bene e fine all'esistenza della Nazione, per sopprimere questa individuale libertà.

Badatel che il giorno in cui, invece della libertà di coscienza e della libertà della Chiesa, delle Chiese tutte, voi avrete posto innanzi la libertà per la setta gesuitica di offendera tutto la libertà, voi avreto diviso in due il grande partito liberale e lo avrete quindi indebolito per rafforzare i suoi nemici.

Not possiamo parlare, perchè la nostra parola non ha altra responsabilità, ora come sempre, se non quella della nostra opinione individuale; e pir questo replichiamo: Badate!

P. V.

#### ITALE:

Firenze. Leggesi nella Gazzetta del Popolo di Ficenze:

Da più parti appaiono i sintomi che il movimento diplomatico nella questione romana non è lentano dal cominciare. Se non è officialmente confermato che il Thiers abbia scritto una lettera al Papa per offriegli un rifugio in Corsica, è bensi vero che dall'assunzione del signor Th'ers al governo di Francia la speranze del Vaticano e di tutti i reazionari hanno preso vigore, parendo a loco assai probabile e quasi certo che il Tniers per sostenersi abbia bisogno dell' appoggio dei clericeli-

Di queste congetture n di queste speranze si discorre molto in Roma : se ne discorre molto più che degl' incominciati lavori per l'aula del Parlamento nel palazzo di Monte Citorio.

- I deputati presenti a Firenze sono pochissimi. Non verranno tanto presto, gia chè vi sono da discutere leggi di secondaria importanza, prima di tornare alla legge delle guarentigie.

- L'on. De Falco, ministro guardasigili, è intervenuto nella Giunta per la legge delle guarentigie, a cui ci si assicura, ha presentata una nuova redazione dell' art. 17, che ha incontrate granda obbiezion.

Il dissenso è ristretto all'erequatur, che la Giunta

con il ministero o dispositivo de la beneficiaria ed a Siccome altri progetti vi sono all',ordine del giorno della Camera, la Giunta, il ministero e gli autori de vari emendamenti hanno tempo di discuter la quistione e vedere se mai e possibile un accordo anche su questo punto. (Opinione)

- La Nazione reca:

Secondo le nostre informazioni sarebbero concerdati f.a la Giunta parlamentare e gli autori dell'emendamento Peruzzi i punti principali dei Titolo II dell'emendamento citato dall'art. 15 all'art. 23 inclusive, salvo lievi differenze che potranno facilmente appianarsi. Si ha lungo di credere che il Ministero non sia lontano dal pariecipare al medesimo accordo.

### ESTERO

Francia. Il Gaulois appunzia che sui muri di Versailles vi è affisso un avviso che proibisce la passeggiata nel basco di Meudon dopa le tre pom. Vuolsi ne siano cagione due tentativi contro la vita di Guglielmo. Le sentinelle hanno l'ordine di sparare contro coloro che contravvengono a quella disposizione.

- Se si deve credere ai giornali di Francoforte numerosi distanca penti di truppi di rizeria farono diretti in questi ultimi giorni sull' Alsazia e la Lorena. Furono dati altresi degli ordini per la chiamata d'una parte della landsturm pel caso in cui continuasse la guerra. Al principio della scorsa settimana, si facevano ancora dei preparativi negla previsione che la guarnigione di Parigi sarà inviata come prigioniera in Germania.

- Il signor Girardia ha aperto sulla Liberté una vera Crociata contro Gambetta e i suoi perseveranti fautori. E-so incolpa la sua amministrazione degli enormi sacrifizii cui, per ottenere la pace, dovrà sottoporsi la Francia.

Fu nobile atto non cedere le armi dopo Sedan perché in quel giorno avrebbe trionfato il bonapartismo che fu causa prima dei nostri mali.

Ma la resistenza non doveva essere il programma della vertigine e della pazzia, e per salvare l'onore della Francia conveniva saper transigere a tempo. Ne gli individui, ne i popeli, sono tenuti a cose impossibili, ed il signor Gambetts, se pretende essere uomo di Stato, non doveva ignorare che spesso vale più l'astozia e la prodenza politica, che il più essitato eroismo. Vi forono momenti, in cui la Francia serbaya ancora tanta forza e tanto prestigio, da poter conseguire una pace onorevole, quella pace cioè che gli errori di Gambetta hanno reso impos-

- Il generale Suzano direttoro d'artiglicria nel Minist ro della guerra, sotto il governo imperiale, pubblica nella Revue des deux Mondes alcuni duti sull'armamento di Parigi prima del 4 settembre; o ciò per replicato all'accusa che il gaverno imperiale non abbia presa le opportuos disposizioni alla difesa della capitale.

-----

Nel giorno del primo acterchiamento di l'arigini si trovavano 2627 cannoni di posizione e da fortezza, quindi un numoro molto maggiore di quello aggindicato necessario da una commission: eletta not 1868. Questa commissione, presiedata dal generale Bentzmann, non solamente aveva destinato per ogni singolo bastione il numero e la qualità dei cannoni, ma henanco aveva assegnato il compito di ciascun forte, con accurata rassegna delle distanze del tiro o dell'elevazione dei przei, te qual misure così precisate devono aver faciatato d'assait il lavoro degli artigheri al cominciamento lel fuero. Al eccezione di alcuni pezzi destinati alla riserva, tutti gli altri orano stati collocati ai r spettivi posti. Per la difesa mobile erano preparate 92 batterie di sortita u 4 batterie da montagna, con 576 cannon'; cosicche in tutto si trovavano in Parigi 3203 perzi, ognano manto di 400 colpi; oltreriò si era preparata una riserva di munizioni di 2,600,000 chilogrammi di polvere.

Durante l'accorchiamente, l'artig'i-ria francese in Parigi fece fondere un numero grande di cannoni da 8, da 12 8 24, e commissiond una quantità inmensa di molle, di prei tuli e di arnesi da cannone. Da parte degl' ingegoeri civili aono stati preparati e consegnati per la difesa di Parigi: 50 mortai da 15 centimetr, 1010 cannoni da 7: 200 mitrigliatrici con 25,000 granate.

- Scrivono da Parigi al Corr. di Milano:

Un avviso firmato Brette, capitano della guardia pazionale, invita le 400,000 guardie nazional di Parigi a difendersi energicamente contro i prussiani, se questi pretendone entrare in Parigi.

Le guardie nazionali hanno le lore armi, dice il firmatario dell'avviso, e non se le toglierà foro che colla vita. Esse non devono subire l'umiliazione di cui not siamo minacciati, poiche, per quanto si sia vinti, deve esservi un limite all'omiliazione.

Si sa che, quiadici giorni fa, si era sequestrato un numero considerevolissimo di bombe, dette bombe all'Orsini di piccola forms.

Queste bombe, più di 7000, fu ono deposte alla presettura. L'inchiesta ha fette conoscere che la Commissione delle barricate, che era stata nominata durante l'assedie, aveva forniti i fondi necessari per la loco fabbricazione.

Oggi si sono sequestrate delle nuove bombe in numero di duemila, di un modello molto più gran le e somigliante in tutto a quelle che qualche tempo prima della guerra erano stata trovate nella mani di Baapry. Non si sa spiegarne l'origine.

ha inviato un esemplare al generale comandante in

La destituzione del sig: Cremieux ex-ministro della giustizia, gli fu annunciata dal signor Thiers col seguente viguetto:

· Mio caro amico, « Vengo a liberarvi da un peso che da qualche

tempo gravava fortemento le vostra spalle. · Col giorno d'oggi voi cessate di esser ministro della giustizia. Credete alla mia sincera amicizia.

THIERS ..

#### - Scrivono da Parigi all'Opinione:

Al quartier generale prussiano si era grandemente offesi di due cose. La prima è la continuazione dei preparativi di guerra nel mezzodi della Francia, locché per altro è nel nostro diritto fino a che la pace non sia firmata.

L'altro fatto che indispose i prussiani si è da premuta con cui tutte le potenze riconobbero il nuovo governo della repubblica francese. Anchi la Russia lo riconoscerà, anzi si dice che manderá un p'enipotenziario per affrettire la pace.

La pace è tanto certa per tutti, che i rifugiati dei dipartimenti vicion a Pargi ritornano alle proprie case.

Tale à la negligenza deile no tre ammir istrazi mi militari che le carte richieste per determinara i nuovi confini nell'Alsazia e nella Lorena non furono consegnate a tempo e fu ucc ssario servirsi delle carte prussiane.

Molti prigionieri francesi in Germania muoiono di

miseria e de nostalgia.

Prussia: De una coerispondenca da Berlino, alla Presse, togliamo quanto segue:

Fra Thiers e B smark si trattò anche di un'alleanza offensiva e di difensiva fra la Germania e la republica francese. Si dà per certo che no i si ammette appo come candidati al trino nà un Orleans, ne il conte di Chambord. Le elezioni del principe di Joinville e del doci d'Aumale all'Assemblea nazionale non verranno: convalidate, ma sua per ora mantennto il loro caibo. Anche contro la famiglia Bocaparte si vuole dell'Assemblea nazionale prenunziare la proscrizione.

L'unica solennità dell'entrata dei tedeschi a Parigi consisterà in una rivista nei Campi Elisi. L'imperatore ritornerà in Germania subito dopo la sottoscrizione dei preliminari di pace, in compagnia del re di Würtemberg e di principe Carlo, del principe Alberto padre e dell'ammiragho pincipe Adalberto; a Carlsrue (880 davra) un abbontament i coi principi tedeschi e poi tito nerà a Borano, ovo glif-i prepara un ricevimento grandioso.

Le truppe tedesche che si trovano nil Nord della Francia ritorneranno per mare.

L'ingrosso dei fedeschi in Parigi comincia demani coll'occupazione di parecchie parti della città.

Rughtitorra. La Freie Presse ha il seguente telegramma da Londra. Seduta della Camera dei comuni. --- Li risposta di Glads'one all' interrogazione di Miore, se il capitano Ilizier era stato incaricato di portare al principe reale di Prussia lo selecitazioni della regina, del principa di Galles e del duca di Cambraigo, ò del seguento tenore: « Devo protestare contro la esigenza che le azioni private degli a ti personaggi, di cui si citò i nomi u the sono uniti coi regami del sangue e deit' amicivia alla corte prutitni, vengago fatte oggetto di discussione prelimentare. Il messaggio che Hazior ha rea to all'imputative Guglielan ed al principe reale di Prassia, non aveva eleva significate politico, ma contenava soltanto l'espressione d'i sentimenui di parentily, che non passono assolutamente compro nettoro la u utralità dell' loghilterra.

· Gii attacchi di Disrapli contro il governo furono abbastanza vivi. Egli disse che il governo doveva mantenera la suntralità del Mar Nera e che la convocazione della Conferenza soltanta per constatare la umiliazione dell'Inghilterra, era incomprensibile.

« Gladstone difese la politica del governo; egli dichia ò che l' loghilterra prese parte alla Conferenza per discutere i reclami eventuali della Russia con equità, franchezza e secondo il diritto interna-

## CRONACA URBANA E PROVINCIALE FATTI VARII

N. 647 D. P.

#### MANIFESTO

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Visto l' art. 172 N. 10 della Legge 2 dicembre 1866 N. 3352;

Vista la deliberazione 7 dicembre 1870 del Consiglio Provinciale relativa alla chiusura e riapertura della Caccia e della Uccellazione, trasmessa colla Prefettizia Nota 24 corr. N. 26271.;

#### Determina

Art. 1. L' Uccellazione con reti, lacci ed altri artificii è vietata da 1 febbraio a 15 agosto, eccetto l'occellanda stabile alle Quaglie con le reti che ha principio col 20 luglio.

Art. 2. La Caccia con fucile è vietata da 1 febbraio a 4 settembre, meno la Caccia nelle Paludi, che si chiuderà il 15 maggio e si aprirà il 15 agosto.

Arr. C. I em'revventeri al presente divisto sono siggetti a le i ene stabilite dalle vigenti Leggi, o perciò denunciati alla competente Autorità.

Art. 4. I Funzionarj ed Agenti della pubblica sicurezza sono incaricati della sorveglianza ed esecuzione.

Udine 27 Febbraio 4874. Il Prefetto Presidente

**FASCIOTTI** 

Il Deputato Prov. Il Segretario

N. Fabris Merlo

Elenco dei Dibattimenti presso il R. Tribunale Provinciale in Udine nel mese di Marzo 4871.

4. Ceolin Domenico su Giacomo per omicidio al 4. Marzo. Dif. eletto avvocato D.r T. Vatri.

2. D' Andrea Costantino fu Pietro per offese alla M. S. al 2 detto. Dif. off. avvocato Canciani. 3. Cocerncigh-Vogrigh Maria per trusta mediante

falsa deposizione al 3 detto. D.f. . . . . . 4. Forgiarini Biaggio di Antonio, Forgarini Pietro di Giovanni e Forgiarini Pietro fu Autonio per grave lesione al 4 detto. D.f. cl. tto avv. Patelli.

5. Baschiera Emilio illegittimo di Teresa per grave lessone al 6 detto. Dif . . . . . . 6. Cosmo Luige di Gaseppe per grave lesione al

6 detto. D.f. off. avvocato Forni. 7. Cuciz Giacomo fu Giacomo per Truffa me-

diante false giuramento al 7 detto, Dif. eletto avv. Marchi.

8. Chiopris Sante di Luigi per grave lesione al 10 derto. D f. off. avv. Delfico. 9. Zuliani Giovanni fu Giuseppe per grave lesione

al 10 detto. Dif. . . . . . 10. Z muttini Pietro fu Giacomo per grave lesiono

al 13 detto. Dif. off. avv. Andreoli. 11. Rossetti Luigi su Pietro, Cuttini Domenico

fa Gior. Miria, Picco Rosa fu Giacomo e De Simeoni Giolia per acquisto effetti militari, al 13 detto. 

12. Ribano Giuseppe fu Giacomo per grave lesinue, redestinate al 14 detto. Dif. eletto avv. P.

13. Colavizza Antonio fu Antonio, Di Toma Mattia fu Leona de e Del R sse Domenico di Antonio per grave lesione, redestinate al 15 dette. Dif. eletti avvicati Piccini e Fornera.

14. De Zin Vincenzo fu Giovanni e De Zan Gicvanni fu Vincenzo per grave lesions, redestinato al 17 dotto. D.f. eletto avv. Molisani.

15. Mez Earaco q.m Go: Batta per P. V. S. 81 al 18 dette. D.f. e.eito avv. Deolon.

16. Marson Francesco fi Francesco a Favolta Angelo fa Pictro per infedeltà, redestinato al 20 detto. Dif. eletto avv. Malisani.

17. Zamparo Antonio e Cricchiutti Giovanni per

mo Com finan finor

· Cine

<sub>à</sub>trig

**pre** 

¶dal

amı

(razi

- 🗓 uus

coope L' in crede pubb comu saren Svizz 50 DO

Sella, ad es che d

marzo E li z ni fra grave lesione, redestinate al 21 dette. Dif. off. avv. Passamonti e dif. eletto avv. Fornera.

18. Gorasso Giovanni su Antonio e Gorasso Damiano fu Giusto per grave lesione al 21 detto. Dif. eletto ed Off. avv. Piccini.

a dei-

0 80.

ore:

omi

mı-

19. Del Turco Nicolò fu Tommaso, Cipolat Rosa fa Tommaso e Baro Giuseppe per grave lesione e contravvenzione al 22 detto. D.f. . . . . . 20. Di Bortolo Innocente fu Antonio, di Bortole Luigi di Innocente o Fioritto Vincenzo di Agostino per grave lesione, redestinato al 23 dette. Dif. off. avv. Salimbent.

Lotteria. Non essendo comparso nessuno, la p. p. domenica, al Casino per assistere all'estrazione del numero determinante la vincita del quadro di Aldruda Donati, il sottoscritto avver'e gli aventi interesse che l'estrazione stessa avrà luogo domenica 5 marzo corr. alle ore 11 antim. nella sala della Società operais.

LORENZO RIZZI.

Winggi. I membri del scondo viaggio tedesco al pelo Nard hanno hattezzato il capo da essi scoperto all'estremo punto nord col nomo di capo Bismark. Il 19 febb. il co. di Bismark vi ha dato il suo consenso.

Esposizione di Napoli. Siamo lieti di poter assicurare che realmente avrà luogo in Napoli pel prime di aprile l'inaugurazione dell' Esposizione internazionale marittima, e siamo informati che i lavori e le pratiche già intermessi pei fatti della guerra tra Prussia a Francia, sonosì ripigliati con ardore ed efficacia tali da poter desumero che quella Commissione reale ha avuto le sue huone ragioni a convincersi che era opportuno non dilungare davvantaggio l'apertura della festa industriale.

In tal modo tante aspirazioni e tanti desideri saranno soddisfatti, e l'Italia sarà linta di veder accorsi al suo convegno stranieri in gran numero e nazionali, i quali avranno a convincersi che la fede dispesata all'entusiasmo in un paese, prudentemente audace nel cammino dalla cività e del progresso, preduce frutti abbondevoli e sani, e sa mettersi al (Corr. Italiano) di sopra di ogni ostacolo.

Per Roma. La Compagnia del signor David Guillaume ha recentemente dato nel Cairo a benefizio dei danneggiati dall'inondazione del Tevere una rappresentazione che produsse la somma di lire (Gazz. Ufficiale). 2,088 50.

Teatro Scciale. Questa sera la Compagnia Bertini rappresenta Una Catena commedia in 5 atti di Scribe.

#### ATTI UFFICIALI

La Gazzettu Ufficiale del 27 febbrajo contiene:

1. Un R. decreto dell' 8 gennaio con il quale, a ciascuna de le due cattedre di algebra, geometria, trigonometria a topografia, e di lingue straniere, legge d'interesse secon fario. presso l' Istituto tecnico di Udine, è assegnata l'annua somma di lire duemiladuecento, a cominciare dal 1 gennaio 1871.

2. Un R. decreto del 31 gennaio con il quale, la Società privilegiata italiana per la fusione degli zolfi è autorizzata ad emettere mille obbligazioni sociali al portatore, fruttanti l'interesse annuale di lire quindici ciascuna, rimborsabili a lire trecento, in sei anni, dal 1 gennaio 1872, sotto le condizioni, nei modi e nei termini stabiliti dalla deliberazione del di 4 dicembre 1870, e indicati nella tabella di ammortamento annessa al verbale, di detta deliberazione.

3. Nomine e promozioni nell' Ordine equestre e

militare dei SS. Maurizio e Lazzaro.

4. Disposizioni nel personale degli impiegati dipendenti dal ministero della guerra e da quello della marina.

5. Elenco di disposizioni avvenute nel personale dell' ordine giudiziatio.

### CURRIERE DEL MATTIMO

- Dai dispacci dell' Osservatore Triestino togliamo i seguenti:

Vienna, 1. marzo. Secondo l' Oesterr Journal, una Commissione del ministero del com nercio e della finanze si occupa nel modificare le imposte e gabelle finora prescritte per le associazioni u specialmente per le Società di risparmio, di ant cipazione e cooperative.

Parigi, 27 febbraio. Il Journal officiel serive : L'inviato svizzero Kern presentando le sue lettere credenziali, espresse le più vive simpatie per la Repubblica francese. Thiers rispose accennando alta comunanza d'interessi dei due paesi e disse: Noi saremmo colpevoli se non fossimo riconoscenti alla Svizzera per i huoni esempi, a ancor più colpevoli se non seguissimo questi esempi.

- Leggesi nel Fanfulla:

A seguito di vive insistenze per parte dell' on. Selia, i singoli ministri hanno di bei nuovo preso ad esame i rispettivi progetti di Lilancio definitivo che dovevano essere presentati al Parlamento col 1. marzo per apportarvi altre riduzioni.

E più oltre: li ministro della guerra ha fatto ispezionare alcuni fra i primarii Stabilimenti meccanici di Torino e di Milano, per riconoscere se fossere in grado ili assumere dal Geverno commissioni di macchine e di strumenti di precisione.

Il rigultato di tali is esioni è stato sodd sfacentissimo, cosicchú l'Italia non dovrà più d'ore na pa ricorrere all'estero per la fibbrica degli strumenti di precisione che o correno negli arsenali.

- Il Fanfulla scrive:

Salve le mutazioni che si credessero fire in seguito, sembra per ora che S. M. la Regina di Spagua non più in Ouegira dobba prentero imbarco, ma bend a Genova, nel cui perto già si sono da Alassio trasferite le due regie navi state poste a di lai disposizione.

- Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha aperto una delle sessioni annuali d'esami negli Istituti della marina mercantile per il conferimento di gradi. - Così il Fanfulta.

- Leggesi nell' Italie:

Pel prossimo trasporto della capitale, parecchi ministri esteri accreditati presso la nostra Corte, cercano a Roma palazzi per istabilirvi la loro resi-

E più oltre:

La Commissione senatoria incaricata d'esaminare il progetto minist riale relativo alla rendita annuale che gli ufficiali devono possedere per potersi ammegliare, proporrà a quanto pare, 2200 fr., pei sottotenenti e tenenti, 1600 pei capitani; quanto | z onalità. agli officiali superiori e ai generali nulla sarebbe cangiato alle disposizioni attualmente in vigore.

-- L' International scrive:

Si annuncia un' interpellanza al ministro degli affari esterni sulla nuova attitudine che preuderch. bero alcune delle Potenze straniere relativamente alla quistione romana.

- La Libertà di Roma ha il seguente dispaccio da Firenze:

Il secondo o terzo giorno della riapertura della Camera sarà indirizzata del Centro Sinistro una seria interpellanza al ministro della guerra, sullo stato del nestro esercito e sull'armamento nazionale.

#### DISPACCI TELEGRAFICI

AGENZJA STEFANI

Firenze, 2 marzo

#### CAMERA DEI DEPUATI

Seduta del 1º marzo

Castagnola ritira il progetto di legge per un sussidio alla ferrovia Fell del Moncenisio.

Lo stesso ministro rispondendo a Morelli Salvatore, dice che sinora non ha fondamento la notizia dell'intendimento della Compagnia peninsulare ed orientale di deviare la partenza della Valigia da Brindisi a Trieste.

Sono approvati gli articoli di alcuni progetti di

Parisi, 27. Il Journal Officiel pubblica il comunicato seguente firmato da Picard: I preliminari di pace furono firmati e si sottoporranno all'Assembles. Il nuovo armistizio fa cessare le contribuzioni. Malgrado tutti gli sforze, fu impossibile impedire l'ingresso di una parte dell'armita tedosca in alcuni quartieri di Parigi. I negoziatori tedeschi proposero di rinunziare all' entrata in Parigi qualora si concedesse loro Belfort. Fu loro risposto che Parigi puteva consolarsi pensando che questa s fferenan faceva rendere al paese un illustre baluardo. Scongiurismo i Parigini a restare calmi ed uniti.

Il Journal Officiel annunzia che i tedeschi entrerapuo mercoledì ed occuperanno alcune parti della città in numero di 300,000. I tedeschi alloggieranno negli edifici dello Stato e non faranno requisizioni. L'armata franceso occupetà la riva sinistra della Senna. Nessuno potrà presentarsi con armi ne in uniforme sul territorio occupato.

Parisi, 27. Jeri sera grande agitazione in causa della voce del' ingresso dei prussioni. Dappertutto si è battuto a raccolta. La guardia nazionale recossi ai Campi Elisi e in diversi altri punti per respingere il nomico. Nessun disordine. Stamane l'agitazione è ancora viva. Assicurasi che tutti i quartieri occupati dai prussiani saranno circondati da barricate. Stanotte un gruppo esaltato invase S. Pelagia, o liberò i comandanti di piazza e Brunet. Tutti i giornali consigliano il popolo a stare nelle case dinnanzi all'ingresso dei prussiani.

Rendita 51.65. Londra, 28. Tatti i giornali esprimono sim-

patie per la Francia.

Il Times ha da Versailles 27. Longwy o Thionville si annetteranno alla Germania. Lunevilla e Nancy e le altre fortezze della frontiera del Nord restano alla Francia.

Il principe Federico Carlo fu nominato governatore generale della Sciampagna con residenza a Reiws.

L'Imperatore partirà alla fine della settimana per Berlino.

Inglese 91 3,4, italiano 54,414, lombardo 14 314. Berlino, 28. La Gazz. della Croce dice che le truppe sassoni, ba lesi, vurtemberghesi e bavaresi passeranno al loro ritorno per Berlino.

Lo stesso giernale dice: Le trattative con Thiers incontrarono grandi difficoltà. Thiers voleva dimettersi, anziché acconsentire alla cessione di Metz. L'Inghilterra lo avrebbe incoraggiato. Però la sua

or posiziono falli pella fermezza della politica tedesca. Tutto ciò cho la Germania poteva concedera senza compromettere la sua sicurezza, era? Belfort.

Bordeaux, 28. Assemblez, Sedata pubblica. Thiers die: Accettammo una dolorosa missione; f.comma tutti gli sforzi. Vi sottomettiamo il seguento progetto domandandovene l'orgenza.

Art. 1º L'assemblea subendo una necessità di cui non à risponsabile, adotta i preliminari di pace firmati a Versailles il 26 febbraio.

A questo punto Thiers si sente mancare le forze

ed à obbligato ad useiro dalla sala. Barthelemy S.t Hilaire continua la lettura.

La Francia rinunzia a favore della Gormania a un quinto della Lorena compresa Metz a Thionville, e all'Alsazia, mono Belfort.

Art. 2º La Francia pagherà cinque miliardi di cui uno nel 1871 e il restante fra tre anni.

A. L. 3º L'evacuazione comincierà dopo la ratifica del trattato. Allora i tedeschi sgombreranno l'intoin) di Parigi e i diversi dipartimenti compresi per la maggior parte nell'ovest. Lo sgembro dei dipartimenti dell'est si effettuerà gradatamente dopo il pagamento del primo miliarlo e mano mano che si essettuerà il pagamento degli altri miliardi. Le somme che resteranno a versarsi produrranno il 5 0.0.

Art. 4º Le truppe tedesche si asterranno da requisizioni nei dipartimenti occupati, ma si manterranno

a spese della Francia.

Art. 5° Sı accorderà un termine alle popolazioni dei territori annessi a far scelta tra le due na-

Art. 6º I prigionieri saranno resi immediatamente. Art. 7º L'apertura delle trattative definitive della pace avrà luogo a Bruxelles dopo la rettifica dei trattati.

Art. 8º L'Amministrazione dei dipartimenti occupati si assiderà a funzionari francesi sotto gli ordini des capi dei corpi tedeschi.

Art. 9º Il presente trattato non conferisce alcua diritto sul territorio non occupato.

Art. 10° il trattato si sottoporrà alla ratifica dell'Assemblea-

Bordeaux, 28. (Mezzanotte) Assemblea. Dopo la lettura del trattato, S t Hilaire lesse il docu-

mento sull'entrata dei Tedeschi a Parigi, Foliain si oppone alla discussione del progetto per urgenza, qualificando le condizioni como vergognose ed inaccettabili. D'ce che devesi discutere

profondamente. Thiers spiega l'urgenza a dice che sa bavvi vergogna devono averla colore che in tutte le epoche

contribuirono alla rovina del paese. Fa un commovente appello al patriottismo dell'Assemblea. Gambetta propone che gli uffici si riuniscano do-

mani alle ore 1, affinche i deputati studino il trattato. Thiers dice: Desideriamo che conosciate la situzione; ma vi supplico a non perdere tempo. Fac ndo ciò, potete forse risparmiare un grande dolore a Parigi. Impegnai la mia responsabilità, i mici colleghi impegnarono la loro; bisogna che voi impegniate la vostra.

L'Assemblea decide di tener riunione pubblica demani a mezzodì.

Nei dintorni della Camera furono prese le stesse disposizioni militari che per l'innanzi.

La città è tranquillissima.

#### ultimi dispacci

Madrid 28. Il trattato di commercio fra la Spagna e la Svezia e Norvegia venue firmato oggi. Il ministro di Prussia presenterà domani le sue credenziali.

Assicurasi che il Governo avrà la maggioranza nelle prossime elezioni delle Cortes.

Bruxelles 28. Si ha da Parigi 27 sera: Continua l'agitazione, ma non avvengono disordini. Un Manifesto dei direttori di 43 giornali di Parigi consiglia la popolazione a rimanere calma. I

rante l'occupazione dei prussiani. Jeri la polveriera della Vallette venne saccheggiata da soldati e guardie nazionali.

Giornali sospenderanno la loro pubblicazione du-

Bordeaux, I. La Commissione incaricata di esaminare i preliminari, compostadi tutti i Commissari spediti precedentemente a Parigi, nominò Benoist d'Azy a presidente e Lefranc a relatore. Assicurasi che la Commissione è favorevole all' approvazione; e credesi che l'assemblea non si separerà avanti di votare il progetto.

Un convoglio è pronto a recare immediatamente a Parigi la decisione dell'Assemblea. Si affretterà l'esecuzione delle condizioni della convinzione affinche il Governo e l'Assemblea rientrino presto a Parigi.

Bordeaux 1º marzo. L'Assemblea si radunò al tocco. Due membri protestano contro la cessione di territorio.

Victor Lefranc, relatore della Commissione dei quindici, presenta le conclusioni adottate ad unanimità della Commissione. Dice che il patriottismo esige che i preliminari sieno votati senza modificazioni, che tutto fu messo in opera per salvare la situazione e che l'onora della Francia è salvo. Espone i motivi per cui si sono accettati i preliminari. Soggiunge che il rifiuto cagionerebbe l'occupazione di Parigi, l'invasione della Francia e chi sa quali altri disastri. Conchindo domandando che nessuno si astenga.

Edward Quinet protesta energicamente contro l'accettazione dei preliminari, e dice che le condizioni imposto distruggerebbero il presente e l' avvenire della Francia.

Bamberger, deputato della Mosella, scongiura i'Assemblea a respingere le condizioni proposte. La seduta continua.

Wienzus 1. Mobiliaro 252.80, lombarde

179.40, sustriache 378.80, Banca nazionale 725. napolenni 9,89 ---, cambio Londra 124.10, rendita austriaca 68.30.

Contantinopoli, 1. L'incaricato d'affati francese Aubin parte domani per la Francia.

Ducros Aubert in incaricato degli affati dell' ambasciata.

Il console di Spagna non avendo fatto alcuna comunicazione circa l'ultimatum rimesso al Cairo, si considera la notizia priva di fondamento. Nel caso consermisi, la Porta rivendicherebbe il diritto di rispondere pei snoi vassalli.

Marsiglia 1. Francese 54.50, ital. 55.25, spagnuolo —. — nazionale 456.25, austriache —. lombarde 233.—, romane 300.— ottomane —.—, egiziane --- tunisine --- turco 42 1/2.

Aden, 28. E arrivato il pirosceso italiano India da Bombay e prosegue oggi pel Mediteraneo. Bombay, 1. Il piroscafo italiano Arabia è partito stamane per l'Italia.

#### Notizie di Borsa

|                       | FIRENZ | E, fo marzo                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|
| Rend. lett. fine      |        | Az.Tab. c 676                           |
| den.                  |        | Prest. naz 82.60                        |
| Oro lett.             | 24.041 | fine                                    |
| den.                  |        | Banca Nazionale del Regno               |
| Lond. lett.(3 m.)     | 20.20  | d' lialia Z370                          |
| den.                  |        | Azioni ferr. merid. 328,75              |
| Franc. lett.(a vista) | ,      | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| den.                  |        | Obbl.in car 179.50                      |
|                       | 470    | Buoni 440                               |
| **                    | 1      | Obbl. eccl 79.30                        |

TRIESTE, I marzo. - Corso degli effetti e dei Cambi 3 mesi sconto v. a. da fior. a fior. 100 B. M. [3 1/2] 91.15[ 91.25 Amburgo Amsterdam 100 f. d'O. 3 1 2 103.75 104.— 100 franchi 4 Anversa 100 f. G. m. 4 1 2 103.25 103.35 Augusta Berlino 100 talleri 4 112 Francof. stM 100 f. G. m. |3 1/2 —,— 100 franchi 6 Francia \_\_\_\_ 2 1 2 123.70 123.85 Londra 10 lire Italia 400 lire 46.20 46.35 Pietroburgo 100 R. d'ar. |8 Un mese data 100 sc. eff. 34 giorni vista Corfù e Zante 100 talleri 100 sc. mal. Costantinopoli 100 p. turc. -

Sconto di piazza da 4.314 a 5.114 all' anno

Vienna

· 5.- a 5.1/2

Zecchini Imperiali 5.81 — 5.82 — Corone Da 20 franchi 9.87 1 2 9.88 1 2 Sovrane inglesi 12.38 - 12.39 -Lire Turche Talleri imp. M. T. 121.65 Argento p. 100 Colonati di Spagna \*\* <u>}---\*</u> \$7<u>1</u>0\$ Talleri 120 grana Da 5 fr. d' argento **VIENNA** al 28 febb. al 4 marzo. Metalliche 5 per 010 fior. 59.20 **59.30** Prestito Nazionale .68.30 68.30 94.70 95.20Azioni della Banca Naz. . 724.---725.---• del cr. a f. 200 austr. • 252 80 253.20 Londra per 10 lire sterl. . 124.— 124.15 122.25 Argento . . . . Zecchini imp. . . . 5.83 ---5.83 --Da 20 franchi 9.88 ---9.89 -

Prezzi cerrenti delle granaglie

| praticati                     | in questa ;                 | piass | a il 2 | marzo       |       |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------------|-------|
| Frumento                      | (ettolitro)                 | it.l. | 22.15  | dit. 1.     | 22.77 |
| Granoturco                    |                             |       | 1282   |             | 13.19 |
| Segala                        | •                           |       | 15.15  |             | 15.27 |
| Avena in Città                | * rasate                    |       | 9.80   |             | 9.90  |
| Spelta                        | 3                           | 3     |        | *           | 25.60 |
| Orzo pilato                   | *                           |       |        |             | 26.75 |
| <ul> <li>da pilare</li> </ul> |                             |       | -      | *           | 13.50 |
| Saraceno                      | >                           |       |        | 3           | 9     |
| Sorgorosso                    |                             |       |        | * *         | 6-    |
| Miglio                        |                             | y     | _,     | _           | 14.60 |
| Lupini                        |                             | *     |        | > 2         | 9.73  |
| Lenti al quiotale             | o 100 chilos                | Zr.   |        | <b>3</b> 13 | 35.50 |
| Fagiuoli comuni               |                             |       | 15     |             | 16.—  |
| <ul> <li>carnielli</li> </ul> | <ul> <li>schiavi</li> </ul> |       | 24.50  | 4 1         | 25.—  |
| Castagne in Cittl             | rasato                      |       |        |             |       |

PACIFICO VALUSSI Direttore e Gerente responsabile. C. GIUSSANI Compreprietario.

L'acqua Anatherina di Popp. Fra gli articoli, che non ingannano la pubblica credulità, distinguesi l'acqua anatherina di Popp, che da 20 anni gode il favore del Pubblico senza bisogno di ricorrere ad inganni o a contraffazioni. Mediante le sue chimicho proprietà, quest'acqua vale a sciogliere la mucilaggine che suol formarsi su e fra i denti, e con ciò rende impossibile il suo indurimento. Per questo essa è il miglior mezzo di ripulire i denti nella mattina e nel dopo pranzo. Con gran vantaggio fo essa adoperata anche nei casi in cui comincia a formarsi il tartaro, reagendo contro il medesimo. Inoltre ridà ai denti la primiera loro bellezza, ed è assai vantaggiosa per ripulire i ' denti artificiali. E ottimo calmanto nei dolori dei denti guasti, è nelle affezioni reumatiche degli stessi. L'acqua anatherina combatte l'alito cattivo, rasserma i denti vacillanti, e risana le gengive che ficilmente sanguinano. La voga in cui è l'acqua anatherina è essetto del suo merito intrinseco, ne deve esseto in veruu modo confusa con gli articoli di ciarlataneria, che appena tolti ai mercati convincono il pubblico del loro poco valore.

**EDITTO** 

Si rende noto all' assente d' ignota dimora Giovanoi Zanotto di Cecchini che sopra petizione di Teresa Marchetti Tocchese e consorti venne in suo confronto emesso precetto 27 miggio 1870 n. 4516 di pagamento di it. 1. 220.11 in base a cambiale & febbraio 1867, cogli accessori di legge.

Nominato curatore speciale di esso assente l'avv. D.r Massimiliano Passamonti, dovrà fornire il medesimo delle credute istruzioni, od altrimenti nominare un procuratore di sua scelta, ove non voglia a se stesso attribuire le conseguenze della sua mazione.

Si pubblichi mediante assissione nei luoghi di metodo e triplice inserzione nel Giornale di Udine.

Dal R. Tribunale Prov. Udine, 24 fabbraio 1871.

> Il Reggente CARRARO

> > G. Vidoni.

N. 1484

EDITTO

-Si rende noto all'assente d'ignota dimora Giovanni. Zanotto di Cecchini che sopra petizione di Teresa Marchetti Tocchese e consorti venne in suo confronto emesso precetto 27 maggio 1870 n. 4513 di pagamento d'it. 1. 202 36 ed accessori in base a cambiale 4 febbraio 1867.

Ad esso assente venne nominato curatore speciale. l' avv. D.r Massimiliano Passamontica cui dovià far pervenira le credute istruzioni, od altrimenti nominare altro procuratore, di sua scella ove non voglia a se stesso, attribuire le conseguenze de la sua inazione.

Si affigga all' albo e luoghi di metodo, e s' i serisca per tre volte nel Giornale di Udine.

Dal R. Tribunale Prov. Udine, 24 febbraio 1871.

> Il Reggente CARRARO

> > G. Vidoni.

N. 1485

EDITTO

Si rende noto all'assente d'ignota dimora Giovanni Zanotto di Cecchini che sopra petizione di Teresa Marchetti Tocchese e consorti venne in suo confronto emesso precetto 27 maggio 1870 n. 4514 di pagamento d' 1'. l. 211.23 ed accessori in base a cambi l: 4 febbrato 1867.

Numinato curature speciale d'esso assente l'avv. D.r Massimiliano Passamonti, dovrà fornico il medesimo delle credute istruzioni oli altrimenti cominare un procuratore di sua scelta, ova non voglia attribuire a se stesso le conseguenze della sua inazione.

Si pubblicht mediante affissione nei luoghi di metodo e triplice inserzioue nel Giornale di Udine.

Dal R. Tribunale Prov. Udine, 24 febbraio 1871.

> Il Reggento CARRARO

> > G. Vidoni.

## AVVISO

Il prof. Ab. L. Candotti ha in prento materia per un secondo volume di Racconti popolari. Esso sarà ad un su per giù della mole del prime e del medesimo formato, conterrà cioà fogli 25 di stampo, ovvero pigine 400, pinttosto più che meno. Scopo anche di questo si è, como del primo volume, d' insinuare un sentir e un agire delicato e gentile in armonia con una morale nè pinzocchera ne rilassata, coll'amore alla famiglia e alla patria. Il metodo non diversisicherà neanch' esso dal tenato nel velume I, s' avià in m ra cioè che la lingua sia pura e lo stile sappia d'italiano, e alle voci tecniche e di non comme intelligenza si porranno in calce le corrispon lenti frintane o veneziane.

L'associazione costerà lire 2 e cent. 25 de pagarsi per comado di cui così piaccia, in due rațe. La prima di lire 1 e ceat. 25 alla consegua del prima foglio; la seconda di lire a alla rimessa del foglio XIII.

Ove si riesca a raccogliere un numero tale de socj da coprire presumibilmente la spesa dell' edizione, la s'incomincierà al più presto possibile, coll'impegno di pubblicare due fegli al mese, uno al 1º l'altre ai 45.

L'autore si rivolge fiducieso agli amici, perchè g'i sieno benevoli d'appoggio in questo suo lavoro, e pregi i signori Sindaci e i Segretari comunati di adoperarsi a procacciargli qualche firma sia dalle Direzioni delle scuole ordinarie e serali, sia dalle bibliotecho popolari e di quanti amano nella lettura il dilotto non iscompagnato dall' utile.

Da ultimo quelli che intendono assiciarsi faranno grazia di mandare il loro Cognome, Nome e Domicilio ben marcati agli editori JACOB e COLMEGNA in Udine.

S'attrovano disponibili 150 Cartoni Seme Bachi verdi annnali Giapponesi prima ripulnzione di sciellissimo bozzolo confez onati nel decorso anno dal sottoscritto.

Offresi la prova microscopica, da cui risulta soltanto l' uan per cento in grado molto tenue l'infezione da cospu-cui, come da Certificato 20 ginnare p. p. rilasciato dall' I. B. Istituto Bacologico sperimentale di Gotizia, da rendersi estensibile.

Chi desiderasse farne acquisto, rivolgersi in Udline presso il signor GIU-SEPPE BELLA MORA.

GIACOMO MOLINARI.

## CONVULSIONI EPILETTICHE

(Epilesia)

per lettera guarigione radicale e pronta, fondata sopra numerose e inaghe esperienze

successo garantito

per una efficacia mille volte provata - invio di franchi 30 -

BE. HOLTE

48, Lindenstr. Berlino (Prussia)

FARMACIA DELLA LEGAZIONE BRITANNICA FIRENZE - VIA TORNABUONI, 17, DICONTRO AL PALAZZO CORSI - FIRENZE

#### PILLOLE ANTIBILIOSE E PURGATIVE DI A. COOPER Mimedio rinomato per le malatticbillo se

Mal di Fegato, male allo storrer el agli intestini, utilissimo negli attacchi di indigestione pel mal di testa e vertigini.

Queste pilible sono composte di sistanze puramente vegetabili, ne scemano d'efficacia col serbarle lungo tempo. Il tero use non richie le cambiamento di dieta; l'azione loro è stata trovata coli vantaggiosa alla fanzioni del sistema umano che sono giustamente stimate impireggiabili nei livo effetti.

Si vendono in scatole al prezzo di una lira e di due lire itiliana. Si spediscono dalla suldetta Farmacia, dirigendone le domande accompagnate da vaglia postale; e si trovano: in Venezia alla fir a ceale Zampironi e alla farmacia Ongarato - la UDINE alla farmacia COMESSATTI, e alia farmacia Reale FILIPPUZZI, o dai principali farmacisti nelle primerie città d' Italia.

## The Gresham

### ASSICURAZIONE MISTA.

Assicurazione d' un capitale pagabile all' assicurate stesso quan lo raggiunga una data età, oppure ai suoi eredi se esso muore prima.

Tariffa D (con partecipazione ali' 80 per 010 degli utili).

Dai 25 ai 50 auni prem. ann. L. 3.98 per ogni L. 400 di capit. assic.

· 30 · 60 . 3.48 35 - 65 4.35 · 40 · 65

Esempio: Una persona di 30 anni, mediante un pagamento annuo di L. 348 assicura un capitale di L. 10,000 pagabili a lui medesimo, se raggionge l'età di 60 anni, od immediatamente ai suoi eradi od aventi diritto, quando egli muafa prima.

Dirigersi per informazioni all' Agenzia Principale della Compagnia per la Provincia del Friuli posta in Udine Contrada Cortelazis.

### INJEZIONE GALENO

guarisce senza delore fra tre giorni ogni scolo dell' uretra, anche i più invetuati. M. Holtz, Berline, Lindenstrasse 18.

Prezzo del flacon con l'istruzione per servirsena franchi 8.

## ARTICOLI DI PROFUMERIA

RACCOMANDATI DALLE PIÙ RINOMATE AUTORITA' MEDICHE.

Olio di Chimackinn del D.r Hartung, per conservere ed abbellire i capelli; in bott. franchi 2 e 10 cent.

Sapone d'erbe del D.r Borchardt, provatissimo contro ogni difetto cutaneo; ad 4 franco. Spirito Aromatleo di Corona del D. Beringuier, quintesape

al ind

一海(1)看上

- Us

1' As

di p

spons sping e pit del v

e de

putat

di vo

tribu

semb

e 10s

der s

cettaz

loro e

lecitai

i Jan

dispa

ch' es

al mi

finora

quest. Franc

sulle

proba

otterr

siero

che r

ira ye

rebbe

giorn

senso,

deside

prima

anch'

dierno

non c

Non

🔃 🗆 Nel

Quine

minar

rebbe

manja

noi p

vinta

opinic

dia d

la ma

chezz

più b

vecch

nita c

parti,

tutti

una r

siano'

marci

volta:

tretta

guerri

gno a

stria

30H0

mente

mare

mercia

pari,

e sicu

mostra

rith of

VOIO 1

senza dell' Acqua di Colonia; a 2 n 3 franchi. Pomata Vegetale in pezzi, del D.r Lindes, per aumentare il lustro

e la flessibilità dei capelli ; a 1 fr. o 25 cent. Sapone Balls d'Olive, per lavare la più delicata pelle di donne

o di ragazzi; a 85 cent. Tintura Vegetale per la canellatura, del D.r Beringuier, per tingere i capelli in ogni colore, persettamente idonea ed innocua, a 12 sr. e 50 cent. Pomata d'erbe del D.r Hartung, per ravvivare e rinvigorire la ca-

pella rr; a 2 fr. e 10 cent. Pasta Daontalgica del D.r Suin de Boutemard, per corroborare le gengire e purificare i denti, a franchi I 70 cent. ed a 85 cent.

Olio di radici d'erbe del D.r Beringuier, impedisce la formazione delle ferfore e delle risipole; a 2 fr. e 30 cent.

EDolei d' erbe Pettorali, del D.r Kok, rimedio efficacissimo contro ogni affezione catarrale e tutti gl' incomodi del petto, a 1 fr. 70 cent. ed a 85 c. Depositi esclusivamente autorizzati per Welling: ANTONIO FILIPPUZZI, Farmacia Reale, e GIACOMO COMESSATTI, Farmacia a S. Lucia. Bel-BERRO: AGOSTINO TONEGUTTI. BRASSILIRO: GIOVANNI FRANCHI, E COVESO: GIUSEPPE ANDRIGO.

## ACQUA DENTIFRICIA ANATERINA

DEL DOTT. J. G. POPP.

Medico - dentista a Vienna (Austria).

Patentata e brevettata in Inghilterra, in America e in Austria.

Guarisce istautaneamente e radicalmente i più violenti mali ai denti. Essa serve a pulire i denti in generale, anche allorquando sono intaccati dal tartero, u rende ai denti il loro color naturale : essa serve anche a nettare i denti artificiali: Quest'acqua risana la purelenza delle gongive ed e un mezzo sicuro e positivo per dar sollievo nei dolori provenienti da denti, carlati e così prima dei dolori reumatici ai denti per conservare un buon alito, e u purificarlo quando si hanno fun-gosità nelle gengive. È provata la sua efficacia nel raffermare i denti amossi e per rinvigorire le gengive che fanno sangue troppo facilmente.

L. 2.50 la boccetta.

Ringraziamenti per la salutare attività DELL' ACQUA ANATERINA per la bocca del D.r. J. G. Popp

Medico-pratico dentista in Vienna, Città Bognergasse N. 2.

Il sottoscritto dichiara spontaneamente e con piacere che avendo le gengive spugnose e facili a far sangue e dei denti cariati, mediante l'uso dell'Acqua Anatorina per la bocca, del D. J. G. POPP, medico dentista pratico in Vienna, vide le gengive riturnare del lor color naturale ed i denti, riacquistarono la foro fortezza: perció io ringrazio cordialmente.

In pari tempo acconsentito vol ontieri acche alle presenti righe sia data la necessala pubblicità affinche la salutare attività dell' Acqua Anaterina per la bocce, sia fatta nota si sofferenti di denti e di bocca.

M. H. J. DE CARPENTIER.

Sig. D.r J. G. Popp, Medico-Dentista-Pratico in Vienna, Città Bognergasse, 2. Trebnitz, 11 giugno 1869.

Di conformità alla mia ordinazione ho ricevuto la sua Acqua Anaterina per la bocca di cui ne faccio uso da anni col miglior successo mentre oltre dal pulire i denti dal tartoro e da qualsias, altra materia che vi si attacca, distrugge pienamente ogni odore cattivo proveniente dallo bocca; perciò io la trovo assai cummendevole. Con stima e devozione. FENDLER, R. Procuratore o Notajo.

Sig. Dr J. G. Popp, Medico-Dentista Pratico, Vienna, Città, Bognergasse, 2. Kacsfalu, 9 govembre 1869. Illustrissimo signore! Da quattro anni io soffrivo di dolor di denti, e, malgrado d' aver consultati molti medici, non

ci fu mezzo di guarire. Poche settimano fa, mentre mi lamentava con una donna del mio mole, essa mi indicò la di

lei insuperabile Acqua Anaterina per la hocca, ed avendone in da allora fatto uso, mi trovo già pienamente liberato del dolor di denti. Perciò io ho l'obbligo di esternarle i miei ringraziamenti, e raccomando caldamente questa salutare di lei Acqua Anaterina per la bocca a tutti coloro che soffcono del medesimo male. La prego di mandarmi quanto prime due bottiglie della genuina Acqua Anaterina per la bocco

ed in attesa d'essere favorito mi sottoscrivo colla massima stima. J. Herzog.

Sig. J. G. Popp Medico Pratico Dentista in Vienna, Città Bognergasse, 2. Ricevete i miei cordiali ringraziamenti, per il gentile invio di sei bottiglie della vostra Acqua Anaterina per la bocca. Fra i 60 fancinili cretini, che io occolgo finora in questo stabilimento, ve n' erono solamente due che pativano di . . . . Uno in l' ho curato con mezzi omeopatici, prima che avessi la vostra acqua: coll'altro però adoperai la vostra acqua ed ebbi a stupirmi della sua azione commamente sollecita. In attesa dell'occasione di replicare la prova tanto nell'interno comi funri dello scabilimento, io dilazionei fino ad ora, ma adesso non posso differire più oltre e ve esterno i miei ringraziamenti per la vostra filantropia. Appena otterrò ulteriori favorevoli risultati, non mancherò certamente di farveno tosto partecipe.

Ringraziandovi di nuovo vi auguro salute e prosperità. Vostro devotissimo Craschnitz in Slesia.

CONTE VON DER RECK-VOLMERSTEIN

Pregiatissimo Signore!

Erano già dodici anni che jo, sebbene avessi adoperati molti medicamenti suggeritimi da valenti medici-dentisti, softriva acuti dolori ai denti essendo sconnessi, cariati, e le gengive quasi sempre gonfie; quando avendo letto avanti un' anno sul Raccoglitore di Rovereto de la sua Acqua Anaterina per la bosca, mi venne il salutare pensiero di adoperarla. Buon pensiero e felice esperimento, che dopo d'averna fatto uso d'una sola battiglia nun ebbi a soffrire dappoi alcun malore Non posso adunque a mono di encomiarla e di attestore a Lei i miei più sentiti ringraziamenti

pel suo anovo ritrovato. Brentonico, 2 fabbraio 1870.

Net Trentino.

Umilissimo Servo N. PONTARA.

DEPOSITI: la UDINE presso Giacomo Commessati a Santa Lucia, a presso A. Filappuzzi, e Zandiciacomo, Trieste, farmacia Serravallo, Zanelti, Xicovich, in Treviso farmacia reale fratelli Bindoni, in CENEDA farmacia Marchetti, in VICENZA Valeri, in PORDENONE farmacia Roviglio, in VENEZIA formacia Zampironi, Bötuer, Ponci, Caviola, in ROVIGO & Diego, in GO-RIZIA Pontini formac., in BASSANO L. Fabbris, in PADOVA Roberti formac., Cornelio formac., ja BELLUNO Locatelli, in SACILE Busetti, in PORTOGRUARO Melipiero.